



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.53.31.





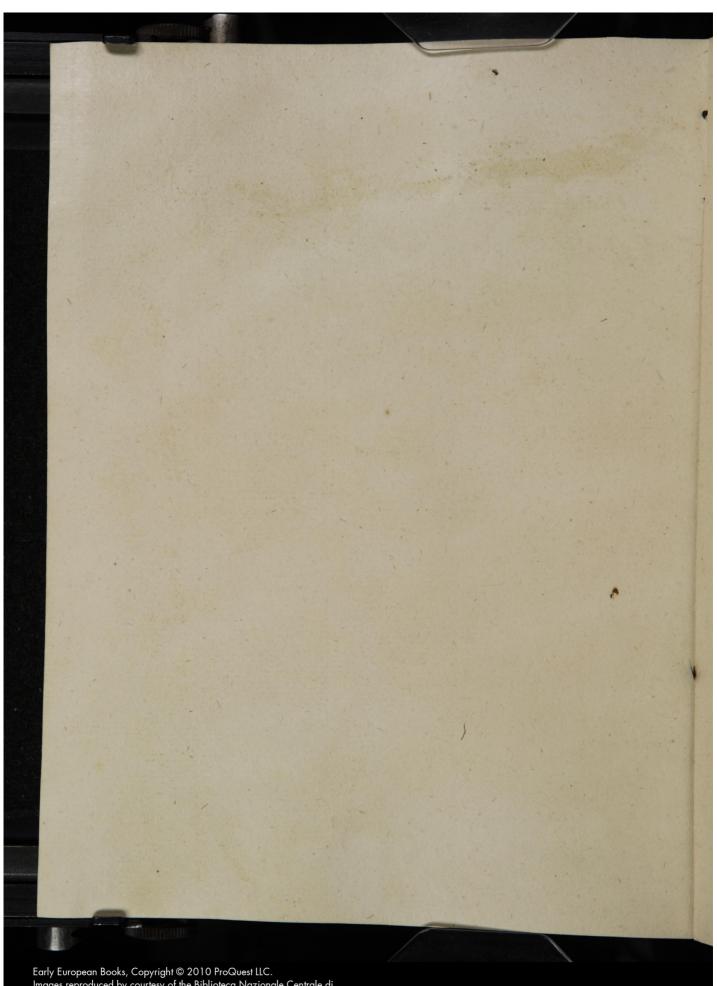

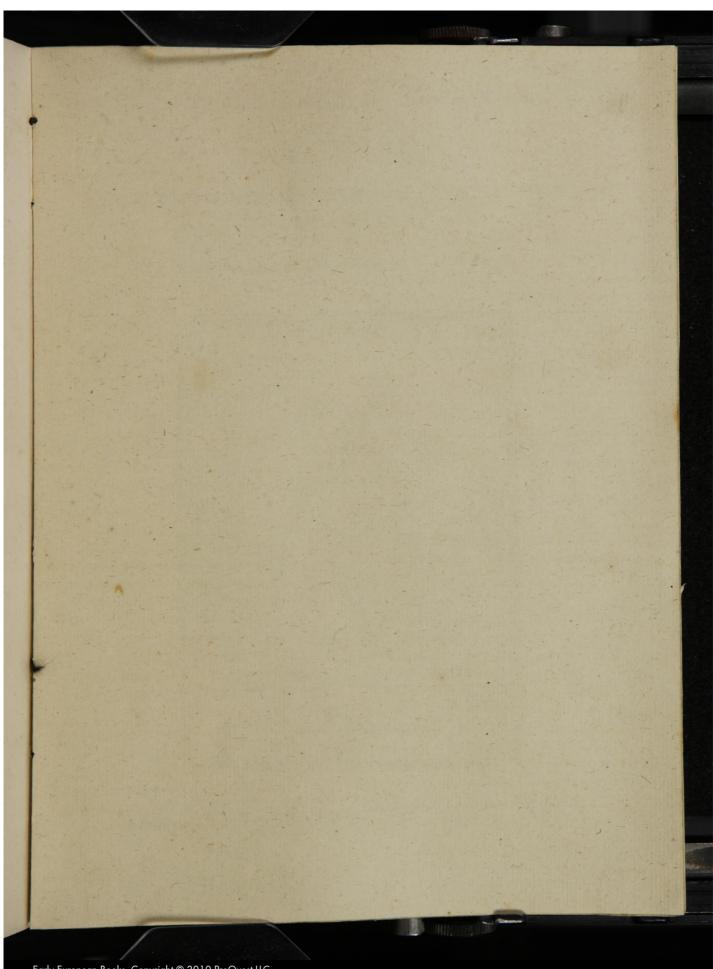



## La Rappiesentatione di Santo Panuntio

## conce gir fulle limite, : stimme, weder perfede vera.

Doue si rappresenta la conversione d'vno, che era stato

ongação de Nuouamente corretta, e ristampata.



In SIENA, alla Loggia del Papa. 1606.

La Rappresentatione di santo Panuntio, quando prego Iddio che gli reuelassi quale huomo santo gli fusse simile lopra la terra.

L'Angelo annuntia, e dice.

ANIME elette a quel bene indicibile, che per gradezza qui no si può intédere mostrar vorrei l'amore incoprensibile di Giesu Cristo, esare ognun'accédere afeguir le virtu quanto è possibile, re questo mondo al tutto vilipendere, va bello esépio in questo div'annitio, fate in filentio a vdir fan Panuntio.

San Panuntio s'inginocchia, efa oratione a Dio cosi dicendo.

O Padre eterno, dolce Signor mio, io prego te contuttoquanto il core, Chi tiene il suo cnor lieto viue assai, che degni far contento el mio disio, e ruelarmi per tuo grande amore qual Santo sia in questo mondo rio simile a me, tuo fedel seruidore. tu sai bé quato affanno io ho sofferto. e quel ch'io pato in quello gra diferro.

Vn' Angelo appare à san Panon-

rio, e gli risponde. L'immenso Dio, ch'è carità infinita. conosce il tuo parlar semplice molto, Saluiti Dio fratel mio dolce, e caro, ma nó guardando alla dimanda ardita con amore, e dolcezza à te s'è volto. acciò che l'alma tua fia ben vestita dell'ymiltà che'l vitio tien sepolto, simil tu sei à quel Cantor sublimo,

che fuona, e cata in ofto borgo primo. E dettto questo L'Angelo si parte, e S. Panuntio stando alquanto stupefarto per la risposta dell'Ange-

O pouero Panuntio, hor seivenuto al paragon della tua vita austera, delle due cose l'vna io hò veduto che ti conuien veder per sede vera, ò tu non se' quel che tu sei tenuto da' Padrifantidimente fincera, o questo sonatore ha qualche cofa di gran virtù, ch'al mondo stà nascosa. Ora al nome di Dio andianne presto, chio vo conoscer offo mio cópagno,

la vita sua mi farà manifesto, se qui hò fatto poco, o gran guadagno, stando Eremitain luogo si molesto, che spesso il viso di lagrime bagno, non fi raunolse maitela nel subbio, come fo io intorno à questo dubbio.

il der hai der der

fer

Metal

ed

Vn'al

E detto questo S. Panuntio và a trouare el Sonafore, e troualo che suona, e canta, cosi dicendo. l'anima trista fa diseccar l'ossa, se vuoi passar il temposenza guai, fa che ogni colpa date siarimossa, l'Accidia dà dolor come tu fai, e mena l'huom per infino alla fossa, rallegrati del ben con ogni buono, e spera de' peccati hauer perdono. San Panuntio vdito questo dice

vmilmente al Sonatore. io vengo a te per vna gratia fola, tu puoi leuarmi da vn dubbio amaro, e farmi certo fol con rua parola, però ti prego tu non mi sia auaro, ma perchel tepo veggio passa, e vola, dimmi della tua vita,il bene,e'l male, che a me saperlo molto gioua, evale.

El Sonatore có molta ammiratione risponde a san Panuntio dicendo. lo, dipoi a se medefinio die. Vo fiate il ben venuro Padre fanto,

· lavostra perition mi dà spauento, sentendo ch'ora voi bramate tanto di saper la mia vita, e'l mio talento, io fui ladrone, & hor viuo di canto, e di sonar con quello mio stormento, mettedo il tempo mio nella zapogna, per nó far cosa di maggior vergogna. La gentil donna mirispose allora,

S. Panuntio intefa la risposta molto si duole, & hauendo alquanto lospirato, e pianto, dice al Sonatore.

Dimmi per Gielu Cristo Onnipotente il qual ri doni qui gratie compute, le nello flato che tu se' al presente hai fatto cola, ò fai di gran virtute, ofe quando eriladro infra la gente facesti opere degne disalute, deh aprimi del core ogui lecreto, ch'io ti farò del mio domandar lieto. All'ora el Sonatore vdita la promesfa di San Panuntio gli dice due fue buone opere delle quali si ricorda, cofi dicendo.

Non mi ricorda hauer fatto alcun bene, Milericordia allor di lei mi mosse. o fe non che vna volta, essendo ladro, con alquanti copagni, come auniene, facendosi vna preda io vedo, e Iquadro vna fanciulla star con molte pene, Vergine sacra, e d'aspetto leggiadro, e viddi i miei compagni accesi tutti, per voler torre e' suo virginal frutti. Pieta mi mosse dell'onor Diuino,

e del gran danno di quella fauciulla, ond'io m'accesi come vn serafino perfar che'llor pésier tornassi in nulla con vno ingegno molto pellegrino la trassi fuor di quella gente brulla, e sana, e salua per vie torte, e rotte alla sua casa la menai di notte.

Vn'altra volta essendo ancor nell'Ermo, doue nascosto stauo per ladrone,

viddi vna dona adar come vn'infermo debile, e stanca, e con gran passione, ma'l suo aspetto di certo, e di sermo mostraua onesta, e di nobil natione, ond'io le dissi, perche vai tu errando per questo luogo, e cosi tapinando. non mi far rinouare i miei martiri, ma son contenta star senza dimora come vna serua à tutti i tuoi desiri, io pur dirò perche'l cor midiuora, il mio marito stà in pianti, e sospiri per debito comune incarcerato, e spesso con la fune è tormentato.

Ancor habbiamo in prigion tre figliuoli, per le grauezze del comun predetto, & oltre à tante pene, e si gran duoli, mi voglió presa in luogo molto stretto onde li mie lamenti non son soli, mave fuggédo innázi al lor cospetto, e senza cibo questo è il terzo giorno, aiutami ti prego, à dar foggiorno. e nella mia spelonca la cibai, ancor la carità tanto mi mosse,

che trecento monete io le donai, ond'ella e' figli, e'l marito riscosse, che stauon presi in molte pene, e guai, e cosi per Giesv glifecilieti, orav'hò detto e' mie maggior secreti.

San Panuntio rimane alquanto stupefarto per la carità vdira dal Sonatore, dipoi alzando gl'occhi al Cielo cosi esclamando dice.

O Giesy Cristo mio Signore, e Padre. da me non furon fatte mai ral cose, costui viuendo tra le genti ladre, senza hauer libri sacri, ò sante chiose ha fatto opere degne, e si leggiadre, e forse ancor ne son molte nascose.

perche dell'vmiltade ei porta il manto, chiamasi ladro, & io mi tengo santo. Nessun giudichi mai il suo fratello; perche lo veggia in abito mondano, o perche vada fnor come vn vceello pel modo mercatado in luogo strano, Dio non rifguarda el vestimeto bello, ma dentro se di cuore è modo, e fano, però che in ciascun'ordine di vita

firruoua gente di virtu vestita. Diporfi volge al Sonatore dicendo. Di me noticia credo habbia per fama tra' Monaci Panuncio è molto vdito, el dolce Giesv Crisro tanto t'ama, che di merito sei quant'io gradito, però ti prego fe'l Signor ti chiama, non ester negligente al silo conuito, mavogli per sucamor lasciar il modo, tutto sei stato verso noi propitio,

El fonatore vdi le dolei, e vmili parole di san Panuncio, deliberò di farfi Monaco, e cofi à fan Panuntio rifponde. In tolla automatike

and ella c'high et mar vo rifeoffe.

coffui viuendo cra le genti ladre,

fenya hance libri lacui, o lante chiofe

ha fatso opene degue, e a leggindre,

evoluper Carry elia colleci.

the flavon preli in moltepent, e guni,

odal ho detto e mie maggior fecreri.

San Pannorio rimane alquanto lu-

Essendo voi Panuntio tanto notodi santitade, e divirtu persettas

non vo'che tal sermone in me fia voto dapoi ch'io vedo quato Cristo accetta l'opere mie, e voglio esfer remoto có voi nell'Ermo in vita molto stretta. e contro a' vitij miei sempre far guerra Giesu mio padre in Cielo, e voi interra

E detto questo il Sonatore s'inginocchia, e getta via la zampogna. & abbraccia le gambe di san Panuntio, & S. Panuntio aucora s'inginocehia, & abbraccia, e bacia if Sonatore, dipoi rizzandosi in piede amendue, san Panuntio ringratia Dio cosi dicendo. O O DE LES

Gratie ti rendo Signor mio dolcifsimo. che sai trar bé di ciascun nostro vitio. no rifguardado al mio dir seplicifsimo. che tanto più farai nel Ciel giocondo. onde mi par fratel mio dilettissimo. che dobbiam ben pensartal benefitio. andiamo aduque à stare in solitudine, seruédo a Dio con gran sollecitudine.

El Sonatore feguito fan Panuntion nell'Ermo, senza tornare alla procon ai que ari copa e la signa armitane,

facendoff vna preda to vedo, etquadro

via fanciolla flaparoni erolte pene,

e viddi'i miei ashadayn accent mitti

Picca mi moffe Con Diano, calel gran danna mella fucicita,

e lana e lalna per vie torte, e rotte

Votice white steads agree nell Euro, socialistic for indicate,

alla fue cafe ja menzi di notte.

I No Famon Soul Se Ton move and

pefatto per la carica valira dal 50narore, dipoi alzando el occinial and to m'acceti ame yn ferafino of the framewood dice. o Mgnore, e Padre,

stante and or no lon molecunicate,

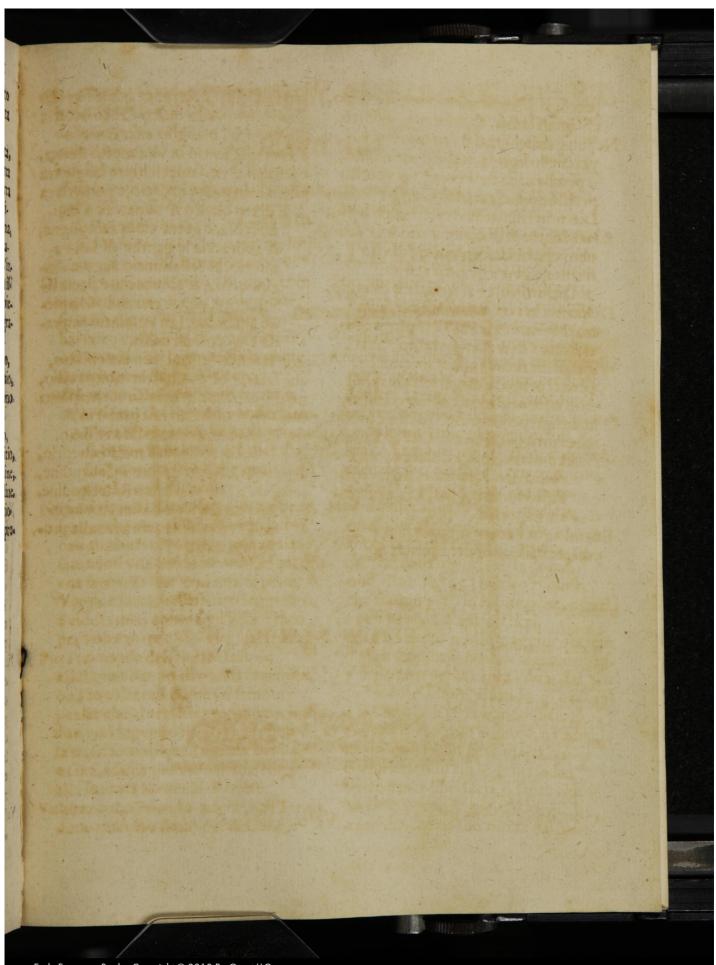

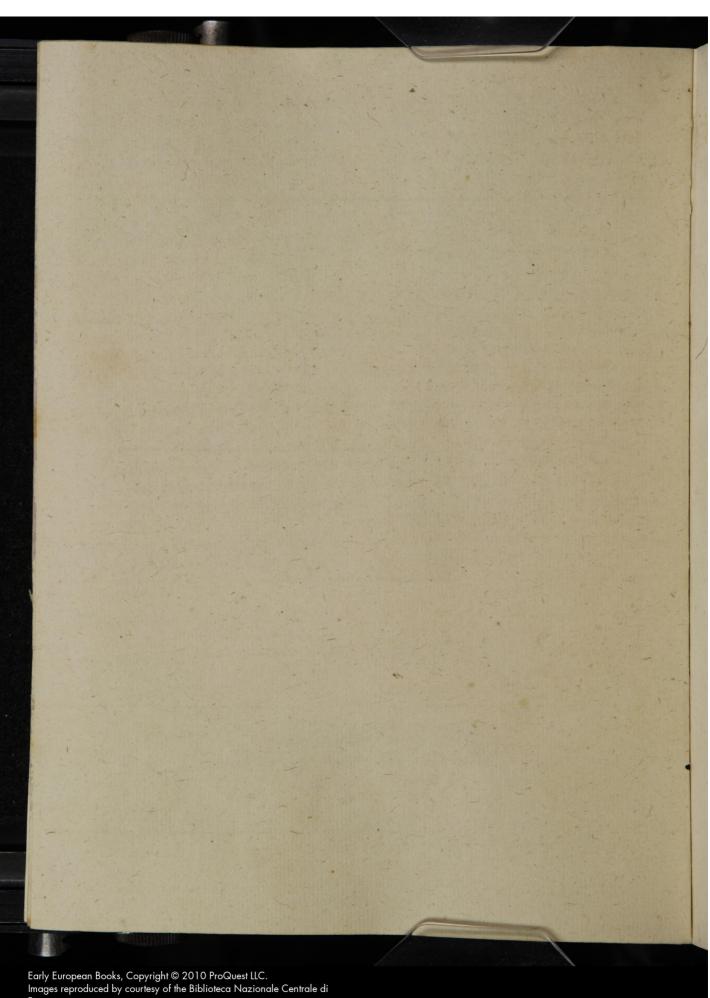

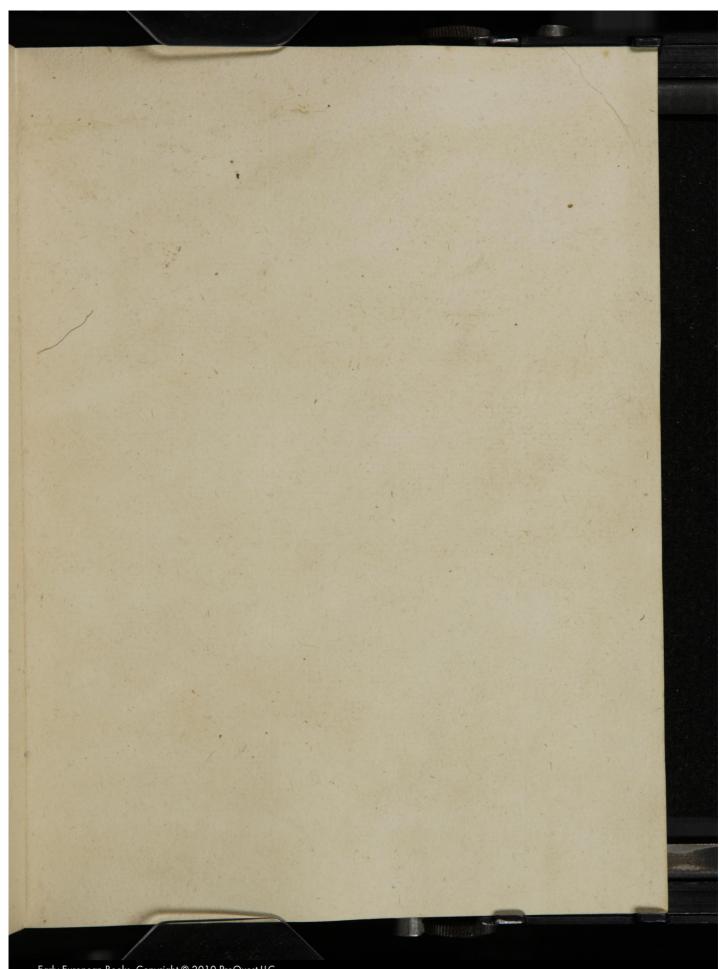